



La Rappresentatione di San Grisante: 7 Baria.









In Siena, alla Loggia del Papa.

## L'Angelo annunzia.

AL nome sia dell'Eterna Clemenza, e della MADRE Sua Vergine, e Spola, "volendo dimostrar la gran potenza, lo son venuto, ò magno soperadore che Dio concede alla gente pictofa, vedrete di Grisante la scienza, edi Daria soaue, e degna rosa, e se starete con deuotione, vedrete vna mirabil passione.

Polemio padre di Grisante, dice di voler' andare à Roma, e chiama e'lerui, dicendo.

State sù serui miei, mettete in punto, ch'io vo' di Roma prender'il viaggio, e tu Grisante, acciòche sappi appunto intendo far di te qualche buo saggio, evo'che alla virtù tu sia congiunto, fpero tu sia l'onor del mio lignaggio, però che la dottrina è tal tesoro, che acquistar no si può p forza d'oro-

Grisante risponde al padre. O caro padre mio quanto è contenta Li mia mente venire à tale stato, ogni mia forza alla virtude è intenta, e spero certo sarai consolato, non si creda nessun senza sementa, del frutto della terra gli sia dato, difagi, affinni, vigilic, e prestezza,

> Polemio volendoli partire, dice a' ferui.

Andiam via serui tutti in compagnia, che non è tempo più di dimorare. Vn seruo risponde al Signore.

Quando vi piace di pigliar la via, potete à voltra polta caminare. Polemio auuiandosi dice.

Poiche glie in ordin, saria gran pazzia volere il tempo in darno consumare,

che a' padri quefto è dato per natura, por sepre ne figliuoli ogni lor cura.

Polemio caminando giugne à Roma, e trouz l'Imperadore, e dice. à vilitar la tua magna corona, qual'è di tanta forza, e tal valore, che per tutto la fama tua risuona, giusta cosa è, che'l servo pel signore metta i figliuol, l'hauere, e la persona, non li rurande nulla possedere, per Patria, Padre, e Madre mantenere Però venuto fono in quelta parte

Sip

Hun

Doc

Ofti

ci

lon

Siat

lo

dou'è la specchio, e'l lume di scienza. doue son d'insegnare i modi, e l'arte, la fonte di virtude, e d'eloquenza, perche chi'l tepo co ragion coparte, reggendo la lua vita con prudenza. colui acquista onor, tesoro, e fama, e quelto è ciò che la mia voglia brama

L'Imperadore rallegrandosi della venuta di Polemio dice.

Tu sia per mille volte il ben venuto, non dubitar ch'io ti fard contento, io vo' che'l tuo figliuol lia proueduto di ciò bisogna al suo prouedimento. s'io ho l'aspetto suo ben conosciuto, l'effigie porta del suo padre drento.

L'Imperadore dice a' suoi serui. coducon l'huomo i lublime gradezza Menatel serui miei al Cattedrato. e fate ch'ei sia bene ammaestrato. Vn seruo mena Grifante a' Dottori, e gli dice.

Dottor prudenti, valorofi, e degni, à voi mi manda il nostro Imperadore e pregaui che ognun di voi s'ingegni d'esser esperto, e col vostro valore. à questo giouanetto ognuno insegni con fede, diligenza, e con amore.

Vn Dottere risponde per tutti.

Vbidirem l'Imperial precetto, · virrù iulegnado à quelto giouanetto. Vn Dottore comincia à insegnare à Grisante, e dice. Si placet vobis legere legatis verum dignier sie philosophia.

Va'altro Dottore dice. Hanc librum primo illi ostendatis, vbi docetur modus, ars, & vias. L'altro Dottore dice.

atura,

CUTS.

: a Ra

dice

dore

ice,

ona,

gaure

erlona

atenere

(cienza

e arte

1022,

coparte,

denza

e tama,

ia brama

ofi della

tuto,

MICHIO,

ovedato

imegeo

ofcioto,

rento.

ferul

100,

rat0.

Bol-

901,

peradore

ingegel

liose,

356. utti.

inlegal

C,

Docteina est, ve bene rem sciatis, primum exemplum in philosophia, quado quis rem per causam oftendit, ficut bene philosophus comprendit.

Grifante kud:ando gli vicae alle mani el libro de' Vangeli, e fra se dice.

O stolto fuor del vero sentimento, che cerchi per voler fama immortale, IDDIQ vi salui Padre Reverendo, nauicac sempre col contrario vento, lassando il ben, per seguitare il male, dimmi che sarà poi nostr'ornamento ò se quelta dottrina tanto vale, ch ella mi facci fi coltante, e forte, ch e liberar mi possi dalla morte.

Io non vo' più scienza nel sottile, à me basta imparar di Dio la legge, io vo'trouare vn precettore vmile, il qual m'ilegni come l'huom firegge, quest'altre cose son caduche, e vile, quello è sol dotto, che ben si corregge la vita nostra è come va verde prato, che prima è secco il sior che vi sia na-

Grifante li parte, e troua vn fto. Romito Cristiano, e dice. Siate voi padre mio (come mi pare) seruo à Giesu, che incarno di Maria El Romito risponde.

lo son per certo, e volendol negare. ben farci suor della diritta via.

Grifante dice al Romito. Con vmiltà dunque vi vo' pregare, con pace, con amore, e cortelia, che del Signor la strada m'insegniassi doue beato chi ben viue fassi.

El Romito risponde à Grisante. Egliènascosto quà in vna cauerna vn santo Padre Carpofor chiamato, il qual da buó Criftian ben fi gouerna e per poura quini stà celato. Grisante dice.

Per l'alta carità di Dio eterna, deh fite ch'io gli sia raccomandato, che di servirlo 10 ho sommo diletto. El Romito risponde.

Andiam' hor, che Gies à sia benedetto. Vanno à trouare Santo Carpoloro, e giunti G: isante dice.

la pace del SIGNORE sia con voi, da voi vego, ò buo Padre, pehe fredo lassar'il mondo, e tutti i lacci suoi, che quado il viuer nostro be copredo vedo prelto alla morte li vica poi, ogn'ora mi par mille sia quel giorno, ch'io venir possa al vostro ver saggior Però vorrei da voi Padre diletto imparar de i Vangel la lor figura, e finalmente ogni divin precetto, che Gresy dette all'humana natura.

San Carpoforo lo mena nella cella, e dice.

Hor passa drentro che sia benedetto, che à pieno intenderai ogni lerittura di tutto il nuouo, e vecchio teltameto che molto son del tuo venir contento Ma prima ch'io ti parli alcuna cofe, figlinol mio caro tivo' battezzare, che questa è di Giesu la prima spofa che ci fa il vero ben conseguitare,

di vuol'la vita fua far gloriosa. per questa porta gli convien'entrare. Grisante chiede il battelimo.

Placciati battezzarmi, ò Padre mio. S. Carpotoro lo battezza, e dice.

lo ti battezzo nel nome d'Ippio.

Dipoi lo ammaestra nella Fede. Dapoi chel vero Dio Padre superno t'ha fatto degno della santa Fede, non vsar mai al prossimo tuo scherno perche la carità da Dio procede, chi vuol che'l nome sia di fama eterno a' pouerelli ogn'ora vsi mercede, perche come dall'acqua il fuoco è spe così s'acquilta i Ciel per ognu ceto (to

Grilante piglia licentia, e dice. Tu m'hai Padre si bene ammaestrato, dispotto sono hor di voler partire, il tépo che'l Signor quaggiù c'ha dato stolto è chi'l lascia in darno preterire. Menatel presto via con gran surore.

S. Carpoforo lo licentia, e dice. Hor'oltre figliuol mio poi che t'è grato, io lon cotento i tuoi preghi elaudire, habbi Giesù figliuol sepre nel cuore rimedio santo d'ogni vmano errore.

Grisante va in piazza, e predicando dice.

O stolti, ciechi, ò miseri mortali, che siate in tanta cecità venuti, che ogn'hor lasciate i ben celestiali, per adorare i dei bugiardi, e muti, quelti son tutti spiriti infernali, per la superbia lor dal Ciei caduti, priu di carità, senz'alcun frutto, che vi terranno in sempiterno lutto.

padre sétédolo, và à trouarlo, e dice Polemio, io ho veduto il tuo figliuolo, che disprezzando và la nostra fede. & honne prelo acor più grave duolo,

perche gliè in piazza, e cialchedun lo che se'l Prefetto lo sapessi solo (vede vorria saper doue questo procede. ripara adunque presto, che bisogna. che'l danno sarà tuo, e la vergogna. Polemio irato dice.

Que

State

ch

do

73

eci

dil

ch'

[c a

Yenit

180

'YRC

che de

CO

Noi

Noif

**Egl'h** 

Sei

Può esser questo (ò padre suenturato) & che tanto caso interuenuto sia, qualcun bilogna certo che sia stato. che gl'habbia fatto trauiar la via. quad'il figliuol vede il padre turbato. ei muta spesso modi, e fantasia. ne' giouanetti'li suol veder questo. far'vna cofa, e poi mutarli presto.

Polemio troua il figliuolo, e dice. Chi t'ha fatt'oggi far si grand'errore, figliuol ribaldo, scelerato, etristo.

Ora lo sa mettere in prigione, e dice adirato.

in luogo tal che mai più non sia visto sei tu si ingrato, cieco, e pien d'errore che tu lassi li dei per seguir Cristo. fa pur pelier prima che lien tre giorni chi'vo'che a' nostri dei cieco rirorni.

Menato Grisante in prigione, viene vn'altr'amico di Polemio, e dice Polemio assai mi duol di quel c'hô îteso: ma non temer che mutera pentiero. duolmiche tu no hai buo modo preso troppo verso di lui sei stato fiero. talor bilogna esser d'amore acceso. chi tra gl'huomini vuol hauer'impero che spesso l'ira l'intelletto ingombra, e piaceuol proceder l'odio sgombra. Grisante predica, & vn'amico del La giuentù fu sempre, e sarà vana, ! e cerca contentare ogni sua voglia, così par voglia la natura vmana, che spesso amor di libertà la spogliza se tu jo trai di quell'oscura tana,

VOILES .

voltat tu lo vedrai com'vna foglia. Polemio afferma il suo detto, e dice Questo mi pare va consiglio perfetto, però vo' seguitar quanto m'hai detto. Polemio dice a'serui, che ordinino vn convito douclieno cinque donzelle. State su serui, ordinate vn conuito doue sien einque delle mie donzelle, Andate serui miei alla prigione che sappin ben riceuere ogn'inuito, vaghe, leggiadre, gratiose, e belle, e come glic ogni cofa fornito, disposto son di fauellar con quelle, chio spero hauer da lui grata risposta se questo gentil suoco se gli accosta.

dur lo

(vede

ede, :

gna.

Bus.

Itato) !

Hato,

Y12, proato,

ulto,

Mo.

e dice.

ore,

110.

De,

rote.

hi visto

d'errore

RISTO,

e giural

IIIOIII,

ine vic-

o,e dice

ioitt.0;

phero,

loprelo

10,

relo,

impero

ombra,

mbra

12,

glia,

olus

Vo serno dice alle donzelle. Venite adesso al signor nostro, e poi intenderete appunto il suo pensiero, vuol ch'io comandi à tuttequante voi che v'adorniate quanto fa melbiero, destando di Cupido i lacci suoi, col parlar pronto e co l'aspetto altero Vna donzella dice.

Noi siam pronte, e parate ad vbidire, ne cola c'è più grata che'l servire. Le donzelle vanno à Polemio. Noi siam venute à tua magnificenza,

comanda pur che vbidito sarai. Polemio dice alle donzelle.

Egl'ha voluto il Cielo, e sua potenza, ch'io mi ritroui folo in tanti guai, per dare al mio figliuol fama, e scieza, & hor per mio ristoro m'ha lassato, & elsi à Giesy Chisto battezzato.

Qui vi bisogna vsar tutta la forza, c trarlo fuor di questa fantasia. Vna delle donzelle dice.

S'ei non farà vna pietra, ò dura scorza, lio saprò ben doman trouar la via. Rappr. di Grisante, e Daria.

Vn'altra donzella dice. Se'l fuoco di ch'io ardo non si smoras io spero fargli buona compagnia. Polemio dice loro.

Ocsu, io vi ringratio.

Vna di loro dice. Datti pace. ch'io so che'l pelier mio non'e fallace Polemio manda per Grifante.

dou'è Grisante mio vnico bene, e menatelo qui al padiglione, con fuoni, e canti come si conniene. tronate veste di più conditione, come alla sua persona s'appartiene, sù presto, perche sento consumarmi. e già mill'anni di vederlo parmi.

Cauato Grisante di prigione, e giunto al Padre dice.

Figliuol, tu sei da me tanto bramato quanto mai fussi in terra cosa alcuna. tu sai ch'io t'ho figliuol seprealleuato co tutti i ben che può dar la fortuna, & ho dolce figliuol deliberato, che non ti manchi mai cofa nessuna vo'che tu viua sempre in festa, e cati. seguedo amore, e i giouanetti amáti. Risponde Grisante.

Padre il mio deliderio è fol piacere à Dio, & alla MADRE sua diletta. che bramad'io il Sommo Bene hauere couien che in Lui ogni speraza metta Polemio dice a' serui.

la patria, & ogni cola abbandonai, Orsù buon serui, attendiamo à godere, che questa sarà vita più perfetta, che s'alle legne il fuoco poi s'accosta. forse che mi farà altra risposta.

Vna donzella dice à Grisante. Guarda quata bellezza è i alto aspetto. che à vederlo mi par proprio vn soleoimè gra fuoco sento net mio petto.

ch'ogni mio senso per amor si duole. d'amarti son fortemente costretto. habb, pietà di me poi ch'amor vuole, io ardo lignor mio, to tremo, e moro soccorrimi, sei pure il mio tesoro. Grisante dice alla donzella.

Lieuati presto, è maladetto drago, offender non si può chi nulla teme. se tu sapessi com'io ne son va de vostri sguardi, io ne spengo il see d'ogni cola al fin ci sarà pigo (me , calun'hor ride, che nel fine freme, nell'altra vità el pentir poi non vale, andate via diauolesse infernale.

L'altra donzella dice a Grisante. Sarai tu signor mio però si crudo inuerso quest'ancilla suencurata, sarà tuo cuor d'ogni pietà si nudo. che tu mi facci morir disperata, foccorri Signor mio chi'ardo, e sudo, e muoio per costui, e non mi guata, Le ragion nostre prima alquanto vdite deh non mi dar lignor mio tanti guai Risponde Grisante.

Orsu va via, che'l diauolo sarai.

L'altra donzella dice. Può esser ch'io non habbi tanta forza, io soglio pur saper tutti gl'incanti, saresti mai di pietra, ò dura scorza, ò nato di diaspri, ò di diamanti. al tutto in darno il mio poter si sforza e me foccorri, io mi columo in piati, aiuta quell'ancilla, ò signor mio.

Risponde Grisante. Orsu va via spirto peruerlo, e rio.

Grisante cercando resistere alle tentationi, fa oratione, e dice. Lieua dolce Signor si cruda pestà,

e dà soccorso à questa fragil vita, la carne è interma, e'I selo mi molesta Fà pur che mia sentenza è stabilita. etira il terro ogn'hor la calamita.

O dolce Signor mio che gente è que, porgi la mano à li crudel ferita, aiutam: Signore alto, e perfetto, . . . che la ragion no perda, o l'intellerto. Finita l'oratione le done s'addormétano, e Polemio vi a vedere, e trouandole addormentare dice.

01

Ofi

0

OI

fic

ch

YO

Poles

CO

J ma

lon

Che

State su maliarde stracciatelle, che pentir vi potresti di tal cose, guarda se dormon per no parer quelle ch'abbino hauta la malitia ascosa. guai à chi crede alle vostre nouelle perche mai la fua vita si ripola, traetele ora vn po' del padiglione. ch'io intendo di saperne la cagione.

Polemio dice alle donzelle, poich'elle sono delte.

Che vuol dir gfto che voi non dormite. che spegner se possa il seme affarto.

Risponde vna delle donzelle. di quel che c'ha lo scelerato fatto. noi fumo cotro à lui per modo ardite che quali d'ogni seso l'hauiam tratto, e quando io mi credeuo quel fruire, per torza tutte ci fece dormire.

Polemio le fa tornar dreto, e dice. Hor si vedrà se voi direte il vero, passate diento chio non credo ancora che spelle fate quel ch'è branco nero, guai à colui che di voi s'inpamora.

Le donzelle tornate drento, tutte s'addormentorno, e Polemio turbato dice à Grisance.

Se tu non muti figliuol mio pensiero, tu mi trarrai del sentimento fuora, e farò cosa che mai non su voita.

Risponde Grisante. Polemio come disperato piagedo

the said regressive by dices

Opadre sucuturato, che farai, o padretu sei primo d'ogni bene, oime figliuol perchet ingeneral, per douer guttar poit afpre pene, padre infelice.piu ch'altro fara:, se mortea preghi tuoi plo no viene, piangere occl.i infelici, a fl tu elessi, che moss'harer no ch u fig iclo i sassi. O fiumi tenebrofi, ofcuri, e nigii, ò profonde spelonche, e duri ferpi,

ègh,

cherco,

darme.

C, E (10

ole,

tropelle

onele

da,

el one

BROISE

e, po1-

dermite,

e affatto

elle

to voite

tatto.

do ardite

m tratto,

of fruite

io, edice.

o ancora

co nero

imora.

o, wite

lem10

fiero,

fuora,

piágédo

dita.

1116.

perche siate al mandar si tardi, e pigri aquile crude, e velenofi fterpi, orn, lupi, leoni, aspidi, e tigri, sichela vita mia dal corpo scerpi, che priuo in vita d'ogni mio diletto vn fasso chiuda poi l'afflicto petto. Vn'amico di Polemio confor-

tandolo dice.

Polemio io ti dirò quel che mi pare, costui harà imparato qualche incato ma io ti voglio vn rimedto infegnare che porrà fine a cosi grane pianto, c'ci bisogna vna donna trouare, che sappi fare vn gratioso canto, pronta ne' modi, e nel parlar coperta, bella di corpo, e d'ogni viriù esperta.

Risponde Polemio. Io non laprei doue cercar potelsi d'vn che fulsi come tu m'hai detto che di leggiere bantutte poi difetto. L'amico di Polemio dice come lui ne sà vna, che ha nome Daria.

Che diretti se vna io ne sapessi d'arte d'ingegno, prudéza, e intelletto quato altra dona di bellezza vn fonte lo ti prometto se lui si rimuene, de far co'suo begl'occhi adar vn mote

Egliè quà fra le vergine vestale vna che passa di bellezza il segno, e in gentilezza non fi troua vguale,

e trapaffa cialenn di bell'ingegno, fe gli dici volerla maritare, tu puoi senz'alcun dubbio far disegno vhe voltar lo vedrai com vna foglia.

Polemio dice.

Oisù và via, trami di tanta doglia. L'amico di Polemio truoua

Daria, e dice. Vnico specchio di vera bellezza, fonte di gratia, e d'ogni cortelia, esempio di sapere, e gentilezza, albergo degno d'ogni leggiadria, in cuor gentil no regno mai durezza, pur che I huo chieda gl ch'onesto sia; però gentil donzella signorile, vn'huomo altier vorrei facelsi vmile. Sappi che di Polemio il suo figliuolo

è convertito alla fede Cristiana, & hallo abbandonato in tanto duolo, ch'esprimer nol potrebbe ligua vmana e se nol lega Amor eol suo lacciuolo, io vedo ogni speranza al tutto vana; se tu lo muti sua sposa sarai.

Risponde Daria.

Non dubitar ch'io lo trarro di guai, Daria dice à Polemio cofortadolo Salute signor mio, ecco l'ancilla, a che viene à liberare il figliuol vostro, Ità pur lignor con la mête tranquilla, che rato igegno, ò genulezza hauelsi che farei co'miei pghi vmil' u mostro, se gusta del mio amore vna fauilla, enticrà ben nell'amorolo inchioltro, e scriverà doglioso le fauille ch'ardon gl'amanti ogn'ora à mille à

> Polemio dice à Daria. (mille. e che mi tragga di dolori, estenti, ch'ormai la voce mia piu no si muoue per questi atroci, e perfidi cormenti, io ti surò veder cose alte, e nuoue,

che enttidue refterete contenti, e farotti di lui sposa verace.

Risponde Daria. Orsu, pon lignor mio tuo core in pace. Daria và a trouar Grisante, e dice.

Saluiti signor mio Venere bella, habbi pietà di quelta meschinella. la quale per ancilla à te's'è data: s'amor vorrà lignor mio ch'io fia qlla che sia da'tuoi begl'occhi tormentata Per certo ch'io nel posso imaginare, fai ch'io non erro signor mio gioioso

Io ho disposto, ò che mi dia la morte. ò che per tua ancilla oggi m'accetti. se tu mi serri di pieta le porte, io vedo i sensi dalla morte stretti, farai tu lignor mio li crudo, e forte, che muouer non ti possin miei diletti zu sei la mia speranza, e'l mio'coforto l' che à tepo è chi col cor sepre si pete.

Grisante marauigliandoli di tanta bellezza, dice à Daria.

Se per vn fral diletto temporale, tu mi prometti dar tanta bellezza. se tu cerchi ferirmi col tuo strale. e brami tor da me tanta durezza, fe per volermi far seguire il male, tu vsi nel parlar tanta dolcezza, e sai ch'io so di terra, e pien d'errore,

Daria tutta comossa, scusadosi dice. O dolce signor mio, sappi che quando io venui innazi al tuo gentil'aspetto, mi mosse tanto il caso miserando del tuo infelice padre poucretto, pel qual ti vego lignor mio pregado, che tu leui dal cor si van concetto, e pensa che gliè padre, e tu figliuolo, e che dolor'egliè trouarsi solo.

Grisante comincia à disputare con Daria, e dice.

Dimmi che gratia à quetti vostri dei chieder si debbe quado l'huom gl'ado

Risponde Daria. Sappi, che tuttiquanti i pensier mici. che m'ha di tue bellezze innamorata, e di ciascun che i nostri Dei onora, è di pregar, che da' maligni, e rei ci guardin d'ogni tepo, punto, & ora,

Grisante risponde à Daria.

ch'vn ch'è guardato, altrui polla guarcolui tu sei che mi puoi dar riposo. Che se nó sussi'l gra prouedimeto (dare sarebbon' ogni notte lacerati, perche no caschin per acqua; o per ve voi gli tenete col ferro legati, (to, chi è quel cieco fuor del sentimento. che non conosca che sono insensati, si che ritorna à Dio Padre clemente.

Chi

Elo

Bile

soccorri signor mio, no mi far torto. Daria convertita, tutta lieta dice. Sia ringratiato Dio Padre superno, che m'ha pel seruo suo mostro la via, e datomi tal lume, e tal gouerno, che ancor salvar potrò l'Anima mia, che quanto più co la mente discerno. adorar questi Dei è gran pazzia, però dispongo adesso battezzarmi, e vo' di Cristo serua, cancilla farmi

Grifante battezzandola dice. pensa quel che saresti al mio Signore. Io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figliuolo, e del Spirito Santo. e prego te sorella, e cara madre, che t'infiammi d'amor divino, esato, se vuoi oprare operazion leggiadre, volta sepre à MARIA la voce, el cato, pch'Ella è fonte, e mar di ciascu bene dou'ogni gratia i questo modo viene.

Grisante, e Daria vanno predisando, e dicano così.

Ostolti, e suor del vero sentimento, che siate tanto nell'error proterui, come credete voi che vao elemento nello stato di gratia vi conferui, m Ippro ha fatto il ciclo, e'l firmamento del quale i vostri dei son fatti serui, Ognun di noi è Caualiere è smunto non crediate che'l mondo ftato fia, ciechi tornate alla diritta via.

F 918

i dei

E gl'ade

nich

PION

191

o, & on

ginare,

Ma guar

cco (dure

o per ve

i, (to,

timento,

intenfati,

clemente.

re li pete,

acta dice.

aperno,

TO E VIA

ma mia,

discerno

1712

zarmi,

illa farmi

ce.

adre,

Sante

b, e 5210,

giadre,

e1 (210)

cú bene

o vienci

redi-

dre,

cino,

(12,

Daria predicando dice. Anzi vanno adorando vna figura, la qual non parla, non ode. e no vede, & è d'huomini sciocchi ancor fattura, & in questa ciascun di voi si crede trouar felicitade, oh gran sciagura, che poin'harete al fin trifta mercede, che incarno di Maria vergine belle, bilogna credernel Signor verace, che dona vero ben tranquilla pace.

Vo Romano vdendogli dice. Chi son costor, che predicando vanno, & hanno tanto popoi conuertito.

Risponde vna donna. E fon Cristian che co malitia, e inganno fism'hanno già leuato il mio marito. Son questi quei Cristiani scelerati, El Romano dice.

Bisogn'andare à riparar'il danno, Bisponde Grisante. accioche Claudio ci pigli partito, però che quelto ogni virtù colifte, chi presto, e bene al principio resiste.

El Romano trouando el Pre-

fetto dice. E' fon qua due magnifico Prefetto, che han la fedeposto in iscompiglio, e se non si ripara con effetto, potrebben dare all'imperio di piglio, hanno di Cristo molte cofe detto, e molti hano seguito il lor consiglio, li che ripara con prudenza, e'ngegno che poca cofa fa voltare va regno.

El Prefetto dice al Caualiere. Và Caualiere intendi il caso appunto,

e le fia vero, io gli farò dolenti. El Caualiere dice a Birri. Oltre su presto, metteteui in punto, io sò pur che al mangiar no fiate leti-Risponde vn Birro per tutti.

di robba, e di danar noi fiamo spenti. noi andiam tutto'l di spiando attorno nè guadagniam niéte i tutto'l giorno.

El Caualiere trouz Grisate, e dice. Siate voi quei che i nostri dei sprezzate gente peruería maladetta, e fella.

Risponde Grisante. Noi predichiam di Dro la veritate. poi per faluar la nostra humanitate. morte sostenne peramor di quella, questo è quel che ciascu bramar disia.

El Caualier gli fa menar via. Oltre su presto menategli via.

Giunti Grisante, e Daria dinanzi al Prefetto el Prefetto dice. che vanno il noltro popol folleuando

Noi siam serui di Dro, e battezzati. ch'adiam pel modo Giesu predicado. El Prefetto dice.

Del vostro error sarete gastigati. che quad'io vego à costor be pesado costor con loro inganni, e false vie tengono il mondo pien d'ipocrific.

El Prefetto gli manda ad adorare

l'Idolo, e dice. State su Caualier possenti, e franchi. io vo' che voi intediate il pesser mio

i ho disposto al tutto, e che no machi che qui Grisante adori il nostro Dio. e se mon lo farà nessum si stanchi difar che pianga il suo peccato rio,

fate che a' nostri Dei facei oratione. E comanda che Daria sia posta in prigione.

E Daria presto sia posta in prigione. El Caualiere mena Grisante al Tempio, e dice.

E' ti bilogna qui disporri al tutto d'inchinarti al nostr'Idolo intanto. Risponde Grisante.

E' sarà il corpo mio prima distrutto. e prima finirò mia vita in pianto. ch'adorar voglia cola senza frutto. lassando Dio che creò tutto quanto l'abisso, il cielo, il Sole, e gl'elementi, sò che col siasco non mi darà bere,

El Caualiere dice. lo sò ch'al fin tu muterai pensiero, deh guarda pur che l'ira no trabocchi. Risponde Grisante.

mai tolto mi sarà dauanti à gl'occhi. El Cavaliere legandolo dice.

Orsu vediam se costui è si fiero, faccia chel corpo luo p forza scoppi, leghialo stretto in tal modo che'l core Queste son di Gielo sante viuande, lassi gli spirti, e muoia di dolore.

Il Caualiere volédo legare Grisate. e stringerlo, no potendo dice.

Che vuol dir isto non lo posso intedere questo mi pare vn caso molco strano, Tu mi fai di parole vn gran garbuglio, ch'yn fol da tanti fi possa difendere.

Vn'altro Caualiere dice. E'no c'è verso di poterlo arrendere, no occorrattro striger nol possiano, menianlo alla prigione strettamente, Prendete vn großo legno di cespuglio, ch'io intedo che'l Prefetto sia presece fate che d'ogni parte il sangue gl'esca.

Tornano al Prefetto, & vno di loro dice.

Noi siam dinanzi à tua magnificenza

venuti tutti come fi tichiede, de la tu sai che noi facemmo dipartenza, per far Grifante tornare alla fede ma tanto grande è stata sua potenza, che senza mai mutarfipur'vn piede, potuto ha più che tuttiquanti noi. li che fa hor di lui quel che tu vuoi.

El Prefetto và in persona à vedere, e dice. 100.00.00

Andiam via presto ch'io lo vo' vedere. perche ho speranza che saran parole, altro rimedio conuerrà tenere. chio sò apputo quel che costui vuole per amor suo vo'pitir gran tormenti. io vo'prouar come la carne duole, oime che quelta è pure vna gran cofa ch'abbi la fantalia tanto ritrofa.

Fitt

No.

Qu

El Presetto vedendo vn lume nella prigione dice.

Fa quel che vuoi, che quello in cu'i spero Che vuol dir questo lume tanto grade, vedesti voi già mai tanto splendore, che fuori, e dreto i ogni luogo spade, che p dolcezza mi littrugge il core.

Grifante essendo in prigione dice. le quali a'seru: suoi manda il lignore, è son ripiene di tanta dolcezza, che chi le gulta ogn'altra cofa sprezza

El Presetto irato dice. che propio parmi di lingua tedesca, duque il nostro parer sarà pur vano. perche sai di bugie vn gran milengio no creder mai che del tuo mal m'icre-

El Prefetto fi volta al Ca- (sca. ualiere, e dice.

oltre su presto le catene addosso, rompetegli la carne, nerbi, & offo.

Grifance orando dice.

Padre del Cielo apri le fante porte -dell'immensa pierà al tuo luggetto, e fammt nel martir ceftante, e forte, ardi di carità la mente, e'l petro, " fammi venir felice a la tua corte, efammin Ciel per tua pietade eletto e a quelta gence, ò clemente Signore, piacciati perdonargli per mio amore. Non sentedo Grisante pena alcuna,

cart

plote

TUOLS

D COL

grade,

ndore,

lpade,

core.

e dice.

de, f

eaps?

p10224

clian

E11,10

alille

(103.

UP W,

Melca,

100

e wedendo cader'in terra li Ministri, Claudio dice.

Fatelo riuestir ch'io non potrei creder che fulsi se non giusto, e sato, e per sprirui appunto i pentier miei, io seto il cuor che m'arde tuttoquato es'io il vedessi appena il crederei, che questo suisi per viriù d'incanto, ond'io rifiuto i nustri falsi oracoli, poiche vist'ho di lui molti miracoli.

Claudio Prefetto dice à Grifante. Noi habbia visto d'buo seruo di Dio Sia il ben trouato Imperador giocondo quante forza habbi la tua fanta Fede, e chi segue Girsu clemente, e pio, più gratie glie donate che no chiede, e fenza quello ogni penfiero è rio, come per proua e per segni si vede, però noi ti preghia fe ne siam degni che la diritta via ci moftri, c'nsegni.

Risponde Grifante al Prefetto. Quelvero Dio che l'universo regge, che s'è di rostra vmanità vestito, tanto è pietoso à chi l'error corregge che sempre il peccatore ha esaudito, come fail buo paftor che la fua gregcerca codurre al bel prato fiorito, (ge con ci chioma Dio sempre pietoso, e ognor c'aspetta misericordioso.

La moglie del Presetto conuertita dice al Prefetto.

Dolce marito mio, poiche à Dio piace

d'hauerci eletto mel suo santo cero, batterianci ora tuttiquanti in pace, che i quel confite ogni nostro tesoro.

Vn figliuol couertito diceal padre Padre tu vedt il modo ch'è fallere, no facciam padre come fan coloro, che per dir ben farò gualton la legge di Dio, e mai nessun non si corregge.

El Presento chiede il Battelimo per tutti.

O buo seruo di Dio poiche i tuo'merti. hanno placato l'ira del Signore, noi conosciamo anzi liá chiari, e certi che'l mod'è cieco, vano, e pie d'errore però le sante braccia à noi converti, battezzaci ora con pictoso cuore.

Grisante gli battezza, e poi dice. Così vi mondi Dio d'ogni peccato, e facciognun nel Ciel lieto, e beato.

Ora vno và all'Imperadore, e dice. tempo è che presto si ripari al danno peròche Claudio ha quali mello al fola fedenostra co malitia e'ngano, (do e perch'egli ha del reggiméto il podo molti de suoi Roman leguito l'hano. si che ripara con prestezza, e bene, che senza capo nulla si mantiene.

L'Imperad. dicea'suoi Caualieri. Presto su Caualier mettere in punto arme corazze, rotelle, e celate, c quado ognun'à Claudio sarà giuto fate che qui legato lo meniate, e s'alcun'altro con lui fia congiunto. fate pur ch'à nessun la perdoniate.

Vn Caualiere dice. Apdiam via presto, vno facci la scorta, peròche il caso della fede importa. E'Caualieri giungono à Claudio,

& vno dice.

Vienne ribaldo, mancator di feden à questo mo l'Imperador si tratta, no sperar di trouar mai più mercede, ma di lassar la signoria t'adatta.

Risponde Claudio. Quel vero Dio, che l'uniuerso vede, sepre a'suoi serui maggior gratia ha fatta che no è questa, e maggior gloria dona sò che l'Imperador n'harà diletto, à chi per Lui ogni cosa abbandona.

Claudio essendo giunto innázi all'-Imperadore, lo Imperadore dice.

I questo Claudio il merito che rendi à chi tha fatto sopra ogni signore? à questo modo l'imperio difendi, fa che alle mie parole ben'attendia se non ch'io ti farò far poco onorce muta l'oppinion proterua, e ria, se tu vuoi rihauer la signoria.

Rispode Claudio all'Imperadore. To vo' con tutto'l cuore amare Dio, e la sua MADRE, e'suoi deuoti SANTE, Molto m'è grato di veder la prouz, e in quel vo sempre por tutto'l desio, che gioua di seguire il Mondo rio,

Lo Imperadore lo sa mettere in prigione.

Su Cavaliere mettilo in prigione, ch'io lo farò mutar d'oppinione.

Ora lo Imperadore elegge Celerino in luogo di Claudio. Celerino stà sù, mettiti in punto,

perche di Chaudio ti do il reggimeto quest'è del mio poliero tutto il sunto, perch'io dispoga ogni Cristia tia spe-Risponde Celerino.

To non sarò si presto al luogo giunto, che sopra ciò farò prouedimento, e doue andrà l'onor della corona,

io metterd l'hauere, e la persona. Celerino presa la Signoria, manda Daria all'Imperadore.

701

And

Sign

Tufi

10

10

ch

10/0

C

65

Vie

An

ch

Presto su Caualier metti in assetto di menar Daria al nostro Imperadore che rare volte ne'casi mi metto doue fixocca de gli Dei l'onore, perch'ella è i ver di tutte l'altre il fiore & essendo si bella, e si prudente, ... conuertirassi alli Dei facilmente.

Il Caualiere mena Daria all'Imper-Magna Corona d'ogni laude degna. da parte del Presetto io son mandato. ò cieco pien di vitij, e pien d'errore, perche colui che di mal far s'ingegna conuien che porti pena del peccato. e perche Daria i nostri Dei no degna anzi ha per tutto Giesv predicato, in modo che se non siriparaua, el mondo fotto sopra riuoltaua.

Lo Imperadore dice. s'ella potrà l'Imperio conuertire, e'l vo' sempre laudar con Inni, e canti, che ben cosa saria stupenda, e nuoua, se vna donna m'hauessi à sbigottire, e l'Alma in sempiterno viua in pianti? ma perche il ver nel domadar si troua fa che tu m'habbi aparo il cafo aprire e non voler che per la tua durezza, di te morte distrugga la bellezza.

Risponde Daria. La mia bellezza è fatta così grande, che strugger non la può la tua poteza chi gusta del mio Dzo le sue viuande farebbe à tutto'l mondo refutenza, lesu è quel che i noi sue gratie spade sai fa l'huom tornare à penitenza, quel sol cofesso, e tego per mio Dio, benigno protettor del corpo mio.

Lo Imperadore comanda che Daria sia menata al luogo disonesto.

Poiche

Poi che non gioua minacci, e parole, facciam che i fatti mutino il penfiero, che l'huom no e così costante, chero, poiche i tormétilci pur pronar vuole io ne vedrò di quelta cosa il vero, fa Cavalier che tu la mem presto . Elsedo Daria nel luogo disonesto, vn Leonevienealla sua guardia, e l'Imperadore comada che si troui vn'huomo tristo che la sforzi. che ha di vitij, e di lusiusia pieno, e che senza pierà facci ogni male, d'inuidia, erabbia, e pien d'ogni ve-Vn seruo dice. (leno. Signore, io ne sò va che tanto vale, che nessu suo disegno gli vien meno, & è da farne in questo caso stima, peròche de ribaldi eglièla cima. El seruo và al Tristo, e dice. Tu sia permille volte il ben trousto, teltaccia infarinata lenza lale, io t'ho vna vna ventura oggi trouato, che mai facesti miglior:carnasciale. El tristo risponde.

olop

dato,

110,

degua

uous,

ttire,

HOU

brite

neza

ande

10,

che

Ioson d'ogn'arte bagnato, e cimato, e sempre cerco di commetter male, e s'io dicessi mie tristitie tuere, io n'ho più dieci volte che Margutte,

El servolo mena all'Imperadore. Vieni copagno mio ch'io ti prometto, che mai facesti la miglior pensata, tu aflaggerai d'vncibo fi perfetto, che il porterà inuidia la brigata. El Tristo risponde.

Andiamo ch'io so più d'vn baccin netto & hola cappa poco fà giocata, · ho persoció chehaueuo à dadi, e carhora intorno à cossei mutero arto.

El servo dice all'Imperadore. ie so che al fin quado la carne duole Ecco qui Imperador gli huom da bene, che s'è per Roma tanto diunigato, il qual per vbidir l'imperio viene, capo de trilti quelto è nominato.

Lo Imperadore dice al Tristo. fra l'altre donne al luego disonesto. Dapoi che'l segno nostro in frote tiene, e' li può giudicar che lia prouato, però di Daria io ti so protettore, acciòche tu gli dia fama, & honore.

El tristo dice all Imperadore. Andate presto, e trouate vn'huom tale, Non dubitare Imperador ch'io sono eccellent'huomo nel mal'operare. nè mai mi piacque esser tenuto buono tutte le donne sò mal consigliare, el'accordo in vn tratto col mio suono che mai nessuna no mi può scappare, però stà pur signor di buona voglia, chio farò che costei muterà voglia.

> Il Tristo andado da Daria, il Leone se lo caccia sotto, e Daria dice al Leone.

Io ti comando per virtù di Quello, il quale ogni animal teme, & onora, che tu ritorni vmil più d'vn'agnello, ch'io no vo'che nelsu p me qui mora. che se gl'hauelsi punto di eeruello. conoscerebbe il dianol che'l diuora. mostragli Gielu mio la tua potenza, acciòche torni a vera penitenza.

Daria dice al Tristo. Ostolto, o cieco, priuo di ragione, . pouero d'intelletto, e di configlio. che per virtu di Dio oggiva Leone m'haliberata da graue periglio, e tu che hai l'ingegno, e discretione, fatto simil'à quell'etterno giglio, venuto sei per tormi quel tesoro, che Dio ha posto i ciel sublime coro.

El Trifto dice à Daria. Spola di CRISTO gratiofa, e pia, che m'hai dal crudo morfo liberato dell'animal feroce, e sua balia, seza guardare al mio grave peccato, io ero fuor della diritta via, nè mai conobbi quel che m'ha creato hor confesso Gresv con tutto il cuore e chieggio perdonanza dell'errore. Però ti prego che tu facci segno

all'animal, che mi lassi partire, sò ben che di tal gratia no so degno, perche il peccato si douria punire. Daria dice al Leone.

To ti comando per quel santo legno doue CRISTO per noi volle morire, che come quello ogninimico scaccia cosi tu non ardisca alzar la faccia.

Vno và all'Imperadore, e dice. Saggio Signore appresso della porta di Datia è vn Leon tanto terribile, il qual mugliando fi gli fa la scorta, e parmi molto nell'aspetto orribile, Sappiate Imperador, che l'animale e per amor che à quella Daria porta fa cose certo che sono incredibile.

Lo Imperadore comanda che si debbin trouare i cacciatori.

De Cacciator farete qui venire, che con prestezza lo faccin morire.

Vno chiama i Cacciatori, e dice. Sù prelto Cherardino, & Zanabone Tista del Bruca, Marcerto, e Fracisto Presto su serui miei senza indugiare, chiamate Buriaffo, e Lorenzone, il Tica, il Brucia, Morgate, e Camasso e Coccodrillo, e Bobi del Falcone, e Bertuccio, che và col collo baffo. trouate il corno, e' cani ognun'alletti.

Va Cacciatore fuggendogli vu cane dice.

Te, te pezzuolo vna mazzata aspetti.

E Cacciatori vanno à tronare el Leone, & il Leone piglia tutti i Cacciatori, e Daria gli dice.

101

Okt

No

Lac

Ha

Hor pur liberamente voi vedete quel che sà fare il Creator del tutto, se la maluagia setta lasserete de vostri dei ch'ano il modo distrutto e se del mio Gresv voi prouerete quanto suaue sia suo dolce fructo, pregate il vero Diofignore cterno, che v'aiuti ora, escapi in sempiteroo.

E' Cacciatori tutti pentiti, escendo liberati tutti insieme dicono. 🕫

Dolce Signore aprile sance braccia della misericordia a serui (ubi, concedici che niun più ti dispiaccia, GIBSV benigno ziutaci che puoi, & il fiero Leon da noi discacia. la tua gran carità discenda in noi, e chi non crede in te Signore eterno tallo prouar le pene dell'inferno.

Vn feruo và all'Imperadore, e dice. ha della caccia hauta la vittoria, forzi, ingegno, ò prudeza nulla vale, che tratto ha ciascu fuor di memoria, senocke Daria ha riparato al male, mostrando di Giesv la soma gloria, noi eranam per modo tormentati, ch'à pezzo a pezzo c'haria lacerati.

Lo Imperadore mada à Celerino. fate che Celeria pigli parcito, vo'che nel fuoco li faccia bruciare, e che non parta se non è finito, à quelto modo no potrà scampare, se già uon fuisi dell'inferno vicito, poi facci d'hauer Daria neile manis ch'io vo' che morti fiatutt'i Criftianis

Vn servo và a Celerino, e dice.

To son mandato à voi degno Presetto per parre dell'Imperio, e sua potenez, lo sò che poi ru non sarai si forte. acciò che tu ripari con effetto à vn Leon, che la gran violenza, io credo che ha il dianol maladerto, il qual stassi con Daria alla presenza, però fallo bruciar nel fuoco ardente, e Daria manda à lui substramente.

१० ले

im

C ...

tutto,

ittrutta

ete

110,

terno,

hteroo.

effendo

ון המנ

P120612,

,וסניו

101,

100

1le

11,

lia vale,

emori2

mue,

ploris,

11311,

Tith

1216,

3/2,

AIC,

,011

13114

ALIANI. CC.

elemad.

eusno

e dice.

Cla

Celerino dice al Caualiere. Oltre sù Canaliere, andiam via presto, fa d'ordinare vna gran compagnia, ch'in vo' veder che Leon farà quelto, che via senta forza, e gagliardia, . besognersa ch'ei tussi molto destro, s'egli scampassi dalla rete mia, e perche Daria non posta aiutarlo, vo'che col fuoco adiamo à ritrouarlo

Daria veggendo mugliare il Leone, gli dice.

Non dubitar, che quel che t'ha creato, ti scamperebbe da maggior periglio, và doue vuoi ficuro in ogni lato, che neiluno alzerà no ch'altro e'cigli, ritorna adunque al tuo antico flato, e segui, e non temer del mio cofiglio, và pur ficuro, che l'Eterno Padre ti scamperà dalle feroce squadre.

Celerino mena Daria all'Imperado Acco qui quella Daria meretrice, (re. che fi faceua dal Lion guardare.

Lo Imperadore dice à Daria. Hai pur disposto salsa incantatrice di non volere a' nostri Dei tornare, se tu gl'adori, io ti farò felice, ma nol facendo, tu no puoi scampare fa hor quel che ti pare, e parla chiaro, che nol facendo, non ci fia riparo.

Risponde Daria. Io vo'per Giesù mio patir la morte, e patir per suo amore ogni tormeto.

Lo Imperadore dice à Daria. Risponde Daria.

lo non temo minacci, nè spauento, e'l morire ad ognun dato è per sorte, e nel morire harò da Dio contento.

Lo Imperadore dice. Guarda quel che tu fai. Risponde Daria.

Preso il partito, Paffa l'affanno, ò cieco, ò rimbambito.

Lo Imperadore comanda che Grisante sia cauato di prigione.

Fate Grisante vscir della prigione, ch'io son disposte di fargli morire, io fon venuto in tal disperatione, che converrà ch'io mi faccia vbidire, fa Celerin d'amministrar ragione, acciò che vn'altro no pigliassi ardire.

Risponde Celerino all'Impera-

dore, e dice.

Io farò (non temer) tanta giustitia, che à tutti i trifti recherà mesticia. Celerino comanda che Grisante, e Daria sieno messi in croce,

& abbruciati.

Fate che sien sopra vn legno sospesi, legati stretti con le braccia in croce. e poi dal fuoco sieno in modo incesi, che sappia dir come la fiamma cuoce.

Il Caualiere chiama e'Giustitieri. Oltre lu presto, gagliosti, scorteli, canagliaccia peruerlas e gente atroce, si' trouo col batton qualche costura, torle voi sforzerete la natura.

Grisante, e Daria orando dicano.

Padre del Ciel, che per nostra salute nella Vergia prendesti carne pura, per canarci da eterna seruitute,

volesti in Croce patir morte dura, deh fa Signor che in nostra giouetute yeniamo à contemplar la tua figura, e dacci il premio di tanto dolore. accioche il seruo torni al suo fignore. Fatta l'oratione si ropono le Croci, Costuici và pascendo pur d'agresto, l'Idolo scoppia, & a'Ministri si rattrappano le mani. Celerino dice.

lo non sò più quel che mi possa fare, che gastigata su tanta nequitia, e' fanno lo Dio lor tanto pregare, che far no posso in modo alcu giusti- Riceui padre i tuoi serui diletti, egl'hanno fatto l'idol rouinare, (tia, tanto son pien d'ingani, e di malitia, e per maggiorestratio e' rattrappati per le lor mani vengon risanati.

Lo Imperadore comanda, che liano sotterrati viui.

Hor'oltre Celerino, e' ci conviene far che no legua qualche caso strano, su vedi come il popol poi ne viene, espesso vn mote torna presto in piano e chi in paura la gente non tiene, il popol si solleua à mano à mano, però farai cauar di molta terra, e viui in vna fossa gli sotterra.

Risponde Celerino all'Imperadore, e dice.

Questo mi pare va configlio perfetto, ora vò a comandarlo al Caualtere, l efarò fargli quanto tu m hai detto, che non è tempo di stat'à vedere.

Celerin : diceal Cavaliere. Presto lu Canalier farai concetto, ch'io intendo la giustitia mantenere, fa che ru ficci terra affai cauare, e viui gli farai poi sotterrare.

El Cavalsere dice ad alcuni Contadini.

Venite Contadin, chio vi prometto,

che mai facelti la maggior giornata colui che l'oprasuatara più presto, io gli darò vantaggio vna stracciata.

Vn Contadino fra se stesso dice così.

odi bel dir di farci vn infalata, e'non ci porta pure vn po'di pane, adianne che gli venga il vermocane.

Grisante, e Daria orando tuttidue intieme dicono.

& aprici del Ciel lesante porte, ein álto puto in nortal gratia metti, che iopportar possià si aspra morte, fa che noi siamo i Cielfra gl'altri eletà trionfar nella superna corte doue cantando ogn'Angelica voce, cotepla ql lignor che mori in Croce.

Mêtre che lono sotterrati cantano-Laudate dominum omnes gentes, e qui finisce la loro passione.

L'Angelo licentia il popolo. Hauete vdito, o Auditor presenti come s'acquifti f ciel corona, e palma solo à quel somo ben drizzar le méci e leuar via dal cuor la grace falma, e neilim sia ch'al demon rio contenti, che brama al buo fesu di locar l'aime, quelto è va ben che mai nessuno staca ogn'altra cola in breue tempo maca. Vegya ciascuno il tempo quanto varia la vita nostra fragile, e mortale, afl'oggi ha fatto che Grisate, e Daria han cobattuto, e vinto il mondo frale la superbia mondana c'è contraria, colmal'oprare nel ciel non fisfale, però l'esempio bro oggi c'inuita cercar d'hauer quella gloria infinita.







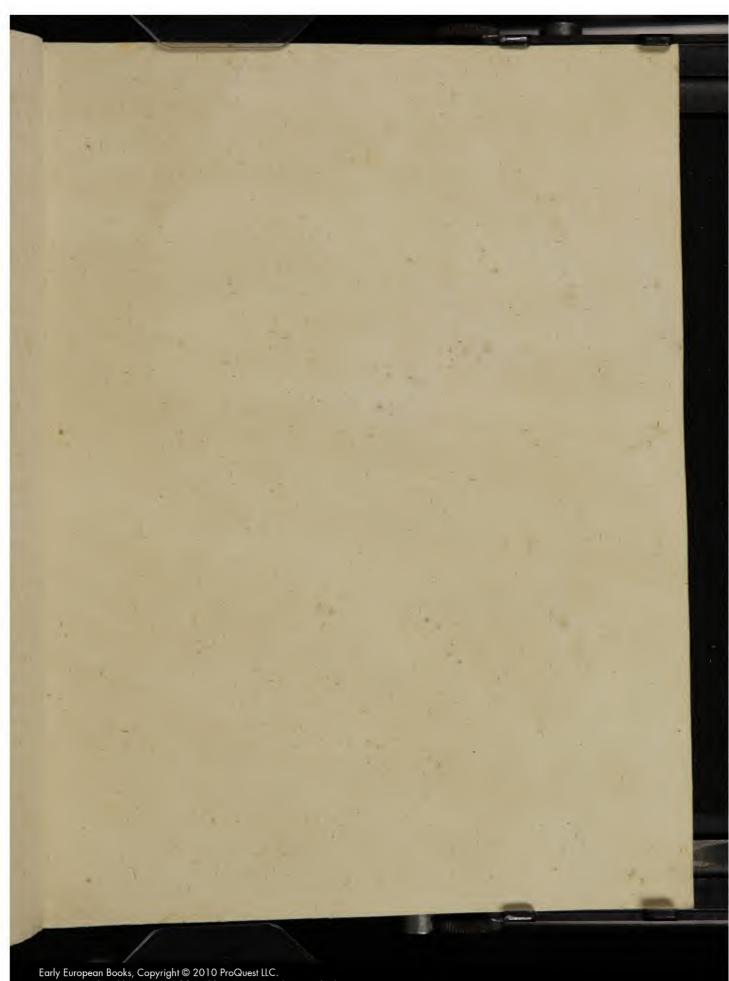